

Firenze. B.R. 189.n

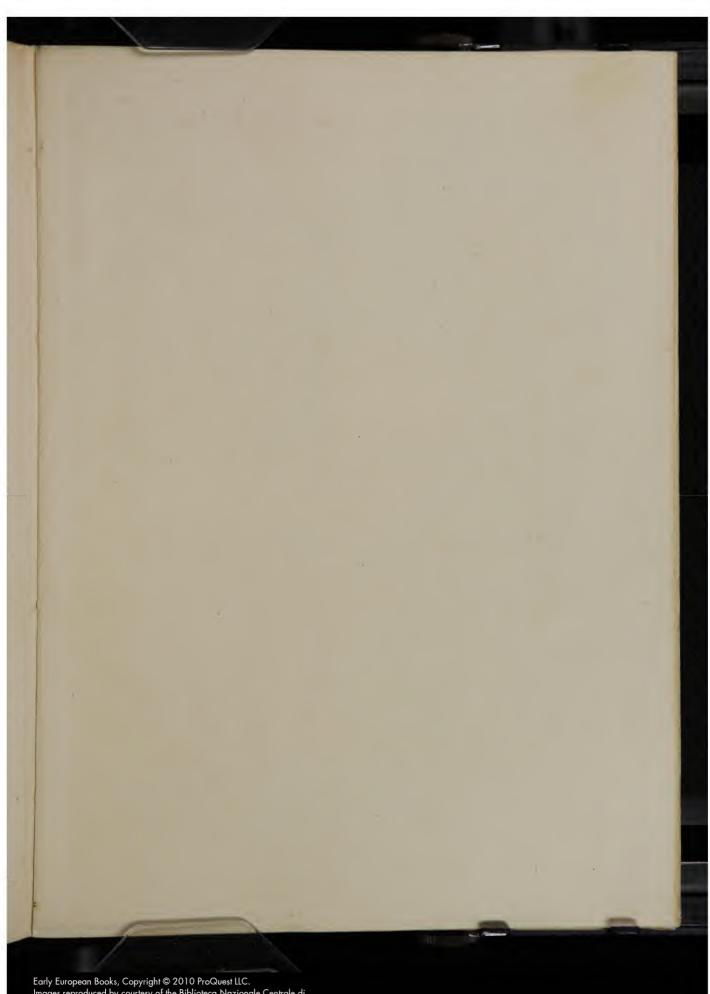



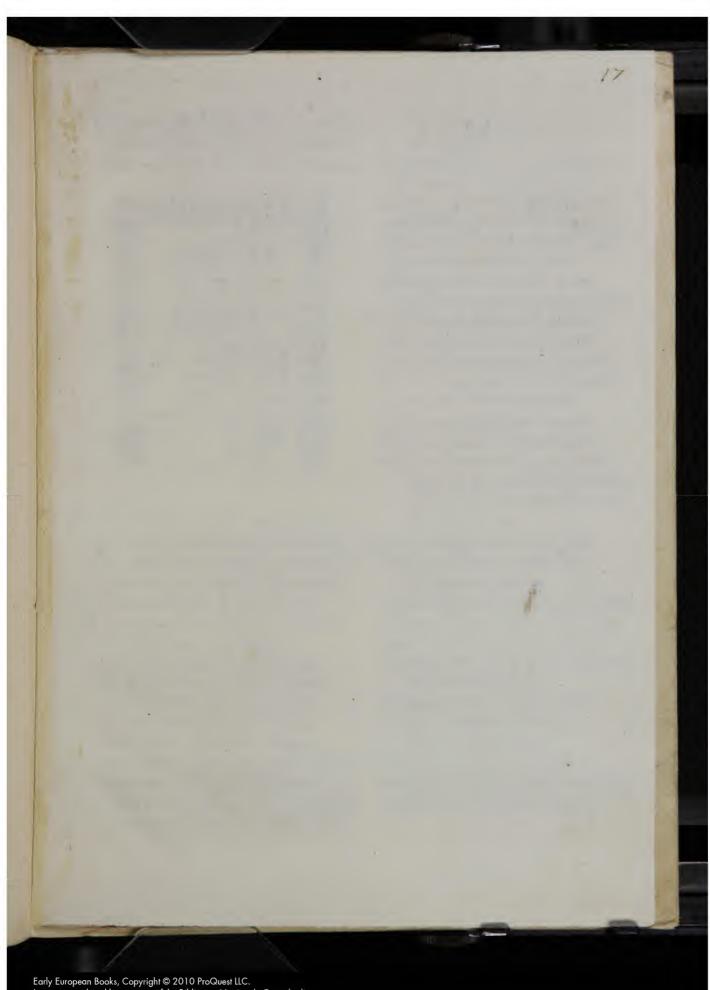

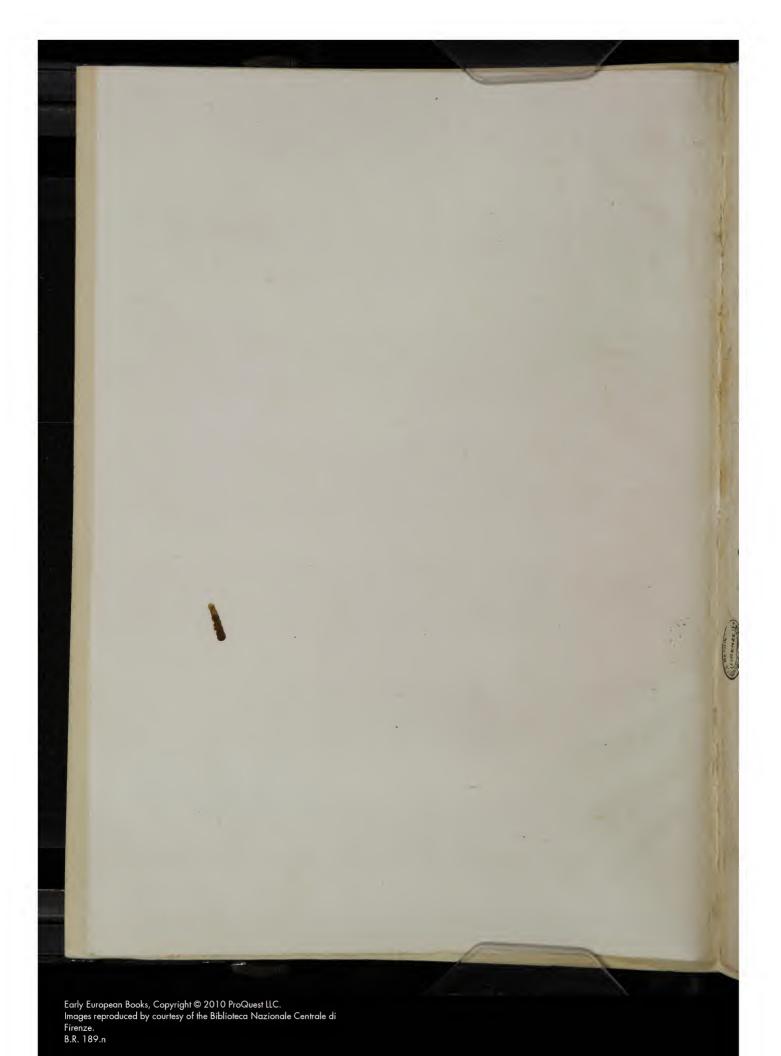

Incomincia larappresentatione di san Francesco come couerti tre ladroni & feciósi frati. In prima lagelo annuntia



Er dare exemplo a ogni peccatore uifia un bello exemplo celebrato dısan Francesco optimo fra miore chera di giesu christo si infiammato & con benignita & puro amore tre rubbator crudeli bebbe acceptato con tanta charita & diligentia che gli fe conuertire a penitenza Et pianson tanto elor uizi & difecti che dio perdono lor subitamente & furon po nel ciel de ueri electi come uedrete stando chetamente po ognun con gaudio & propti effecti uiua nel mondo untuosamente sperando sempre i dio che i croce pede per ciascun peccator che allui sirende

Hora uno giouane spirato da dio dice da se medessimo

Omondo pien dilacci & pien dinganni
o simulata gloria o uano bonore
o tempo mio perduto gia tanti anni
per tuo lusingbe o mondo traditore
sono etua ben mondani etterni danni
& privici di gratia del signore
guara chi segue tuo rosate spine
che pde iltepo elcorpo & lalma al fine

Tu ba lastrada aperta dello inferno
& bai quella del ciel quasi serrata
perla qual cosa uo mutar gouerno
& uo far boggi una buona giornata
io uo rinuntiarti in sempiterno
& lasciar te con ogni tuo derrata
& gire a trouar christo nel diserto
facti con dio chi tho troppo sofferto

Hora ua per farsi frate & rsscotra el diauolo uestito auso di couerso & quello gli dice

O giouane leggiadro & pellegrino doue ua tu si sol per questo lato

Risponde el giouane uo qua alconuento liete almio camino pelse ho leglorie el uan modo lasciato uo farmi frate & star allor dimino & piangerui per sempre elinio peccato

Risponde el diauolo.

10 misuglio bor di la perla inoria

siche non uandar tu che le pazia

Risponde il giouane.
Pazia eegli chi fuggedal signore
non credian noi checiabbia i ogni loco
tanto il merito mie sara maggiore

chigliaiutero tutti apoco a poco Risponde el diauolo quandio parti i sentigran romore & uiddi in molte parte acceso elsoco quiui era malati in molti luogi sparsi non bisogna irui che saran tutti arsi

Risponde il giouane.
Tu bai bauuto dite troppo spauento
fratel mie caro & facto un gra peccato
sendo tu sano a lasciar ilconuento
che baresti forse a tutto riparato

Risponde el diauolo.

possibile non era che trabe uento
ma sareui ancor io forse abruciato
gliarse ogni cosa in un muouer dicigla
torman che mai non su tal marauigla

Risponde el giouane
De torna meco aspegner questo fuoco
& sepellire emorti per piacere
Risponde eldianolo

Edebbe rouinare apoco apoco io non uintendo sotto rimanere

Risponde elgiouane
Dapo chi son condocto in questo loco
uieni almen mecoriuoghre auedere

Risponde eldiauolo Non nefia nulla iuo fiiggir dal duolo Risponde elgiouane

Facti condio chi uandro dinique solo Eldiauolo dice seco medesimo Non e un bora colui era dainnato

pesua peccati lalma bauca perduta & bor che se pentuto ese saluato che ha lalma giu dinferno ribauuta guardisi ognuno da buom deliberato perche glha sempre ilsignor che laiuta uolli giuntar colui col morbo & suo co & sinalmente iluer sempre ha suo loco Hora giugne ilgiouane alconuen

Padri spirituali serui di dio
iuengo a uoi che uoi midiate aiuto
pche ho gustato elimodo & iluan disso
& molto ho piato ilmio tempo pduto
iuo seruir Giesu benigno & pio
& per questa cagion son qui uenuto
benche un qua presso có molte ragione
miuolle trar di mia oppinione

Ma 10 baueuo fermo ilpensier mio aquello immenso bene alto & sereno che da per gratia a noi letterno idio & sempredura: & mai no uiene ameno & ogni altro pensiero dato ho in oblio & laragione ha messo alsenso il distre disposto ho padre con tucto il distre uolere adio con lhabito seruire

San francesco risponde
Figluolmio caro poche tu ui dalmodo
& intendi quello alfin lassare in tucto
guarda che troppo pesa questo pondo
aquel che uuol da dio inciel far fructo
quelche e religione non tinascondo
chi uo lordine nostro dirtel tucto
& quello inteso & ben considerato
farai poi quel dio thara, spirato
Chi entra qua non nepuo mai uscire

ma sta indigiuni scalzo & in penitentia cioche gle comandato ha ubbidire aciaschedun portando riuerentia tubai per hora questo caldo desire

& poi non reggeresti allabstinentia prima che entri qua dentro alconfine fa che tu pensi dogni cosa al fine

Elgiouane risponde

O padresancto ildi chi terminai
far qsto passocilassa ilmondo intucto
peroche allalma mia considerai
per trarla fuor di pena pianto & lucto
parenti & ben terreni abandonai
sperando solo in pouerta far fructo
& in questo loco mba spirato idio
siche contenta padre ilmio disso
San francesco dice

Po che tu se si caldo & suiscerato
a servire a Giesu in penitentia
ison concento bauerti consolato
uestirti ipanni con gran riverentia
euestimenti tua tharai cavato
& muta babito vita & nuova essentia
fra Nicolao glialtri frati chiamate
a noi & allui lasancta pace date

San francesco ueste elgiouane con lecerimonie appartenente: dipoi e scono tre malandrini : & il primo cioc Kalcagno dice aglialtri cosi.

Puo esser questo che gia ben tre giorni
pouero o ricco non cisia arrivato
che uada alla cipta mercati o torni
questo e pur luogo molto frequetato
Mazone dice

Taci chi sento qua chi cercha scorni
pigliate larme: ognun uada alsuo lato
lassatelo entrar bene nel pellicino
& poi glidia quelche glie piu uicino
Vno mercatante passa & imalan.

drini lassaltano: & Kalcagno dice Sta saldo oue uartu: tu se spacciato questa roba ua qua contra adiuseto Elmercatante dice

Ome meschino doue sono arrivato chi ma assalito & ferito dirieto Mazone dice

Tu uedrai bene o Giunta esci da guato tu imparerai andar solo & secreto Kalcagno dice

Dategli ben che alle suo spese impari Mazone dice

Te queste fructe & dammi etua danari Elimercatante ferito interra dice

Doue e laroba mia mal guadagnata
efalsi mia contracti & molte usure
aquanta gente lbo gia usurpata
sanza ordin modo termine o misure
o giustitia didio non ben pensata
come prouedi alle cose future
e giusta cosa o dolce mio signore
che chi mal usue almodo peggio more

Dicesi quelche uien di male acquisto non giugne in tertia spetie tanto bene & spesso măca alprimo: & qsto e uisto p me có doglia affanni agoscia & pene signor del cielo sifu dolente & cristo habbi per tua picta merze di mene che ho del pretio mio giusta derrata sieti lanima almen raccomandata

Kalcagno dice acompagni
Compagni mia eciconuiene andare
doue lassamo dianzi ilinercatante
che non e morto & potresene andare
& dar auiso a ogni uiandante

22

Mazone dice

Lagran bonaccia cifece abagliare
& nó gustar quanto ilcaso e importate
and iamo & luso nostro seguiremo
& nel carnaso coglialtri ilmetteremo
San Francesco chiama uno fra
te & dice

Su fra Bernardo mettiti in affetto chi uo che noi andian limofinando io ho latafcha & tu piglia ilfiafchetto & uuofi landar per dio adimandando Risponde fra Bernardo

Ecco chi uengo o padre benedecto & son sempre parato altuo comando San francesco

Aspecta un poco inanzi che partiamo io uo lassar del conueto un guardiano San francesco afrati

Venite qua figluoli iuoglio andare acercar da poter far refectione & per poterui in ordine lassare & che non nasca in uoi confusione lassar uiuoglio chi habbia agouernare frate agnol qui; che e pien didiuotione

Vno frate risponde per tucti Noi sian molto contenti & si uogliano tucti ubbidire allui come alguardiano San francesco dice afrate agnolo

Iti lasso guardiano perche tu regha bene estratelli: & tucta laltra gente & seciuien nessun che del pan chiegha sia sempre humano pietoso & patiente Risponde frate agnolo

Padre io tipriego che unaltro elegha chio non mi uegho tanto sufficiente

Risponde san francesco Vbbidisci figluolo Frate agnolo Io son contento San francesco

Andianne: & uoi si uenandate drento Calcagno dice acompagni Giunta inio caro questo loco e spaccia

Giunta mio caro questo loco e spacciato esidebbon saper nostre magagne chegia un mese elpasso se guardato & mai nulla ce dato nelle ragne eglie tre di chi non bo mai mangiato se non supini: & forse sei castagne se uogliam che lampresa ciriesca andiamo in suogo che lafame ciesca Giunta dice

Io mangiato forse sei noccioule
piene di seme, chi raccolsi dianzi
bor uoleuo ire cercando lesaggiuole
poi che uentura nonci uiene innanzi
o mazon mio poi che costui siduole
cerchar siuuole che la roba ciauanzi
truoua qualche malitia ingano ofroda
che noi tiseguitiam & ognun goda

Mazone dice

Questi tre di della fame passata

10 ho mangiato forse dieci ghiande
aspectando far qualche guadagnata
& quella idugia: & lafame e piu grade
frati stan qua in una casa murata
andiamo achieder lor pane & uiuande
uenite meco: & se non cene danno
dian loro pena dolor piato & assano
dian loro pena dolor piato & assano

Vanno insieme per andare alconuento & perla uia Kalcagno dice. Compagni mia 10 bo gia posto insodo o dieno o no dapiccar laquistione & rubar questa chiesa in ogni modo poi faren dir chi uha miglior ragion e Mazone dice

Ispero innanzi a te far questo frodo & dare alprimo frate un sergozone Giunta dice

Zitti sanza romore o gente scioccha che nonci fusse rotto luouo in boccha Kalcagno dice

Chi uoglian noi che sia elprimo adire Mazone dice

Sie tu Kalcagno pien dogni ardimento
Giunta dice

Edice eluero: parla con ardire & fa col uiso allor grande spauento Kalcagno dice

Hor oltre andianne: & uogliate seguire quel chio diro: & salterete drento se non cidan del pane amano amano uo che tucti que frati shudelliano Giunta dice

Tu ha ben decto andian subitamente spezzar iuo que gliusci con dispecto Mazone dice

Andianíu presto chi uo far dolente elcanouaio: se no mempie elfiaschetto & soffiero che parro un serpente trarro atucti elsegato dipecto lamilza elcore colla spada che taglia se non cidanno della uectouaglia

Hora giñgono alluscio & ilfrate dice loro cosi

Laudato sia Giesu frate mia chari

de andate uoi cercado o che uolete Kalcagno risponde

Non habbia panne um ne roba o danam fian disperati: & moianci di sete & se sarete a noi adarne auari io so che alfine uoi uene pentirete Elfrate risponde

Non tadirare tu non parlerai in uano aspecta un po chiluo adir alguardiano

Padre guardiano eson difuor uenuti tre maládrini: & noglion da mangiare & dicon chiaro se non son proueduti ciamazzeráno: & uoglionei rubare

Elguardiano dice alfrate
Chi son cotesti: bagli tu conosciuti
Risponde elfrate

Padre mio nosche miuoleuon dare Elguardiano dice

Lassa ire a me chi faro lor tal gioco chemai più non uerranno in simil loco Elguardiano ua a malandri, ni & dice

O scelerati tristi o fraudolenti
ladri gaglioffi o iniseri poltroni
credete uoi satiar uostri contenti
delpan di Christo o bructi gaglioffoni
andateui condio o folle genti
che qui non sifa altro che orationi
& gnun di noi più non sia tanto rio
che uada amolestar serui didio

Emalandrini sipartono stupefac ti sanza rispondere: & andati al quanto Kalcagno dice acopagni. Vedestu Giunta mai el maggior facto Che come ilfrate incomincio aparlare 10 auili: & uenni quasi atratto & non seppi che dir ne che misare Giunta dice

Non ischerzian con xpo auerun pacto chio misenti glispiriti mancare & quello e stolto pazo & negligente che sifa almondo piu che dio potente Mazone dice

Tornanci pure alla nostra speloncha che se nostre arme non saran di cera & se non me leforze & laman moncha ifaro facti innanzi che sia sera

Kalcagno dice

Insin che larme mia no me i man trocha istaro saldo solo alla frontiera Mazone dice

Venga chi uuole che uada a casa o torni che cidara mangiar pur per tre giorni Francesco torna colla limosi na & dice

Saluiui in pace idio figluoli electi pochio parti ecci nelluno stato siate uoi stati casti mondi & netti bessi nessun di uoi scandalezzato ecci briga terrore noia o sospecti baui ilnimico ignun modo tentato peroche in quella parte esidiserra doue e gran pace cerca metter guerra

Frate agnolo dice asan francesco
Padre mio sische un bora non e passata
che ciuennon per pan tre malandrini
co uista orribil brutta aspra & turbata
ribaldi tristi ladri & assassini
uollon tucta lacasa bauer rubata

usci fuori con loro insu confini & disti loro una gran uillama & sanza nulla alfin glicacciai uia San francesco risponde

Questa non e lauía ilmodo & lostile che ciamaestra Giesu glorioso che esser sidebbe alpeccator humile & dargli sempre speranza & risposo frate agnol questo e stato un acto uile non sapartiene albuon religioso giesu uenne qua giu pel peccatore & non pe giustitu hai sacto errore

Non ba in odio ilpadre omnipotente ilpeccatore: ma ba in odio ilpeccato uuol tu uedere che giefu humilmente copeccatori in terra bebbe mangiato pero andrai teste subitamente & que tre meschinelli barai trouato & questo pane & uino lor porterai & quel che tidiro allor dirai

Come se giunto tinginocchia alloro
& di tua colpa della crudeltate
& perdon chiedi humilmente a coloro
& habbi lelor mente confortate
amar Giesu che e principal thesoro
& lassar ire tanta sceleritate
dite nelor bisogni tuctauia
faren lor sempre bonor & cortesia

Risponde frate agnolo
Vbbidiro alla tua reuerentia
& faro tanto quanto inbai commesso
sopportero ognaltra penitentia
del fallo grande:& di si grande excesso
San francesco

San francesco Va figluol mio che dallultima essentia. tifia uirtu & aiuto concello & se paresse punto alsenso duro ua pur colla ragion prompto & sicuro Partito frate agnolo san franz

cesco fa oratione dicendo

Osommo idio che sol pe peccatori mandasti iltuo figluol infra mortali a incarnar & patir tanti dolori sol per ricomperare enostri mali ipriego te che allumini equori diquesti rubatori & micidiali che apenitentia tornin ben contriti

& della gratia tua fagli uestiti In questo frate agnolo truoua emalandrini& dice loro cosi inginocchioni.

Saluiui idio fratelli & padri mia
udite in charita quel chio ragiono
fio uife in giuria & molta uillania
imenepento: & chieghoui perdono
dico adio & uoi la colpa mia
& questo pane & uino uireco et dono
elqual uimanda fra francesco nostro
& sempre e pinpto aogni piacer uostro

Dice che per sua parte chio uacerti
che neuostri bisogni corporali
uisouerra in questi gran diserti
ma ben ui priega a lasciar tanti mali
& harete dadio infiniti merti
& seguirete glispirituali
pero uipriego che habbiate prudentia
atornare prestamente apenitentia

Ralcagno risponde
Ben uenga ilfrate buon che ciba arrecato
del pane & uino quanto cifa bisogno

babbi frate francesco ringratiato che tracto cia dassano grade agogno ma dhauer questa nostra arte lassato di afrancesco che sarebbe un sogno perche chi e in una arte inuecchiato con gran faculta lha mai lassato

Frate agnolo torna asan fran... cesco & dice

Padre 10 bo facto quelche mimponesti con molta charita & gran clementia & sonsi bumiliati & più bonesti ma che lassin lor larte bo gran temetia San francesco' dice

Vuolsi figluol che noi orian per questi che dio tornar glifaccia apenitentia lassar uuol farsi adio che uede iltucto & uedrai quanto lapieta fa fructo

Emalandrini piglano ilpane i ma no per mangiare & Mazone dice.

Forse chi guardero seglie mustato
o seglie secco inol potro mangiare
io ho ilcielo colla terra raccozato
che un sol minuzol non nepuo cascare
Kalcagno dice chi sono sdentato
chi non so ilmio paneto rassettare
guarda sisono alpectine infingardo
questa lasalsa pare disan Bernardo

Giunta dice

Non creditu chi faccia ilmio douuto
io maiuto anchio sempre \( \tilde{q} \) to io posso
tra magio e giugno e \( \tilde{q} \) to pan ueruto
noi crauan colla buccia insu losso
io perla fame ancor non bo beuto
& non uo bere si non inison riscosso
atauola & amensa per mangiare.

fa che sempre sunce per leuare

Kalcagno situra da canto & div

ce seco medesimo

Ben fu sgratiata lbora eldichi nacqui ben fui icorpo amia madre maladecto poche mai neima facti adio no piacqui ingrato crudo perfido & scorrecto iuo seruir colui acui dispiacqui inutando ordine stile & concepto & questa arte lassar da scelerati & penitentia far de mia peccati

Hora siuolge acompagni & dice Alb miseri ad noi lassi & tapini che per noi e linferno apparecchiato perche nonsolamente eciptadini ma buon serui didio babbia rubato traditor micidiali ladri assassini eluiuer nostro e tanto scelerato sanza timor di dio o conscientia che meglio e ritornare apenitentia

O non uedesti uoi elfraticello che cichaccio perla nostra nequitia hor e uenuto humil comun agnello decto ha sua colpa con gran pueritia pero ognun di noi uiue ribello adio e lauirtu della giustitia pero contriti adio tornar siuuole & mutare icostumi & leparole

Mazone dice
Oueramente costui e impazzato
o ueramente Giunta ecidileggia
cuedde dianzi quello scherichato
bor colui insieme par ciscucchuueggia
Giunta dice

Senne tu nuouozefa quelche e usato

nő sa tu semp mai come emocleggia prima challesser frate esarrechassi crederrei loro elconuento rubassi Kalcagno dice

Fratei mie chari se Christo miconcede chio sia acceptato alla religione isaro quelche mun di uoi non crede gran penitentia di mia falligione tristo acolui che mai non sirauede & insino alfine ha falsa oppinione siate contenti meco di uenire pensando alfin chognun debba morire Giunta dice

Ha tu ancora ezoccoli trouati
o imparato astar ben col collo torto
se un mese sian senza guadagno stati
eciuerra ristoro: datti conforto
lacagion che tu uuoi star tra frati
e per uilta: iloconosco scorto
gia mitipar ueder in capperuccia
elpaternostro dir della bertuccia

Mazone dice
Costui stima lemicche in tanto pretto che gia gliene pare una innanzi bauere & lapentola atorno & dir discretio & star con agio apectinare & bere esti sempre infingardo & stette in letio bor ha gustato estrati & lor piacere uuole entrar la per no far mapiu steto tenendo unta lagola epanni elmento

Malcagno dice
Ditemi un poco o chari fratemia
a quanti habbian gia facto dispiacere
cioche rubato habbiamo e ito uia
cheun sol quattrin no e i nostro potere

pensate uoi chelmondo ecterno sia non ui credete uoi mai rauedere torniamo aChristo perle glorie certe che aspecta il peccator con braccia apte

Mazone dice

Icredo fratei mia che certamente alfacto nostro non cisa rimedio rubato & morto habbiă gia tăta gente cheldimon ciba oggimai posto assedio elpeccato cidamna alfuoco ardente che uissi siamo in tanto iniquo tedio pero se in ogni modo sian damnati nonci giouera nulla farci frati

Kalcagno dice

Nondir cosi che quelche tu hai decto che ognun di noi conuien damnato sia ben sai che stado in questo gra disecto ladamnation suede tucta usa ma mutando lauita elsuo concepto muta idio presto lasententia ria & dicesi ciascuno esser damnato mentre che usue & stanel suo peccato

Giunta dice

Kalcagno mio noi babbia tanti peccati che laterra mipar ueder aprire & noi coglialtri gbiocti scelerati miseramente gia uegbo ingbioctire uoglian noi uiui & morti esser danati no pessan noi che noi dobbian morire seguian Kalcagno tucti bumilmente che dio perdona sempre achi sipente

Mazone dice

Dapoi che tu tise seco acordato

10 non barci contro adua potentia
io uo seguirui: & doue fu il peccato

facciam nel proprio loco penitentia elluogo dimal fare fia ben tornato & starenui con molta obbedientia se tordi o quaglie o nulla capitassi nongli pigliero se non fien grassi

Kalcagno dice

Ancor ba tu latesta al mal far dura 80 non temi di dio pena o siagello tristo acolui che mai non simisura chognun neporta infine essuo fastello

Mazone dice

Satu quelche miduole lamia sciagura chi resto pouer solo & meschinello Giunta dice

Tu bai rubato un pozo di fiorini & bor non bai atua posta sei quattrini Et pero sia contento & credi ad noi che dignun male acquisto sifa fructo

Mazone dice

Hor su giunta suo far quelche tu uuoi chi ho disposto lanima elcore in tucto piglia lauia iseguitero uoi p fuggire pena noia pianto & lucto & tu Kalcagno che citrai del fuoco guidaci apenitentia in qualche loco

Kalcagno dice gnor del cielo che pe

Signor del cielo che penostri peccati mostrasti forina humana a tucta gete & col tuo sangue cibai ricomperati diman del crudo & persido serpente. & bor di nuouo ha q noi tre spirati per trarci delle mani del fraudolente andian teste che dio ciha perle mane aquel Francesco che ci mando ilpane.

Partonsi per andare affarsi fraci:

& perla uia riscontrano eldiauolo a uso disoldato elquale dicecosi
Doue nandate uoi alla uentura
tornate adricto & non faccian romore
pigliate prestamente larmadura
che un ricco mercatante di ualore
passa quarche ha danar sanza misura
che e un boctin che mai fu ilmaggiore
dieci mila siorini ha di contanti
che sian per sempre ricchi tucti quanti
Kalcagno risponde

Noi babbiamo alle mani miglio partito che andian pesso: & no cipuo mancare Eldiauolo dice

Se uolete compagni ison fornito

& uo cercando anchio da guadagnare

Kalcagno risponde

Si ben uienne con noi tu se acciuito gitta uia larme: & uien senza pensare Eldiauolo dice

Hor su andian questa fia gran uentura da poi che sa apigliar sanza armadura Eldiauolo quado son mossi dice loro

Io non intendo doue uoi uandate prima chi parta iuo sapere iluero noi sian tra case & tra uille babitate siche ditemi chiaro tucto lontero

Ralcagno rispode
Poi che tu uuo saper nostre pedate
noi habbia cocepto&fermo nel pessero
seruire adio per racquistar lapalma
& farci fratisol per saluar lalma
Eldianolo dice

Questo e quel grá bottin che uoi cercate & laricheza uostra e tanto bene

estolti pigri folli & non pensate lonta eldispecto loro i noie enpene lapazia induce lbuomo affarsi frate & lauergogna e quella che uel tieue uerun non e non sene penta poi che interuerra sel fate atuctiuoi

Kalcagno risponde
Compagno mio tu se mal consigliato
infine infine chi mal uiue mal more
uuotu sempre star nel tuo peccato
crudo obstinato o miser peccatore
uuo col corpo & collalma esser danato
& morir suor digratia del signore

Eldiauolo dice
Coteste son lepazie: nel fin siuuole
picchiar nel pecto: & basta due parole
Kalcagno risponde

Nonsai chi uiue almondo siscorrepto non ha tempo nel fine da pentire Eldiauolo dice

Sempre ue tempo da picchiarsi ilpecto che non si puo si subito morire

Kalcagno risponde
Bentha accecato ildiauol maladecto
non puo lamorte subita uenire;
Eldiauolo dice

Prolunga idio alpeccatore egiorni perche samendi & apenitentia torni

Kalcagno risponde
Chi segue ilmiser mondo & lesue feste
sa che chiamato e peggio chanimale
chi si calza del mondo non sueste
perche e inferno distrada apertescale

Eldiauolo dice

Et chi muor per digiuni hor nota qte sidice esser di se micidiale muor dainnato: & cosi i qto modo ha sempre male: & poi neua in psondo

Kalcagno dice

Questo e per certo eldiauol maladecto
clæguida & regge lanime perdute
elnostro buon apposito ha indispecto
tor ciuorre lauia della salute

Mazone dice

Iticomando o spirito imperfecto perla uera trinita & sua figura che torni inpene enpianti nellonferno astar cotuo seguaci in sempiterno

Fannosi il segno della croce & ildiauolo ua uia : & Kalca, gno dice acompagni

Guardate un posse idio e sol elemente & quanto egliama & cerca il peccatore che come euuol tornare apenitentia sempre laccepta in gratia & in amore in noi ueder sipuo la experientia perlo inuidiar del dimon traditore che in anzi alfacto ingratia sian di dio siche seguian frategli nostro disso Giunta dice

Andian su presto che mipar mille anni desserun facto frate & confessato Mazone

Elsimile 10: & fuggir tanti affanni & trouare un perfecto & sancto stato Kalcagno

Andian con diviotion pigliando epanni da fra francescotche cibara acceptato mettianci in via con un prompto disso sperando nello eterno & sommo idio Giunti asan francesco Kalca gno dice

Reuerendo clemente padre fancto
a te uegnian con molta diuotione
contriti & mesti con lachrime & piato
perche cinsegni hauer redemptione
elnostro errore & gra peccato e tanto
che meritiamo eterna damnatione
uegniamo a te chognu e promtissimo
desserti in ogni cosa ubbidientissimo

San francesco risponde
Figluol dilecti uoi bauete assai
offeso idio con molti gran peccati
& certamente come tu decto bai
meriteresti alfine esser damnati
ina lapieta di dio non manca mai
apeccator che allui son ritornati
se in uerita contriti tornerete
pieta & gratia in dio uo trouerrete

Bisogna a uoi questo concepto bauere dipenterui & bauer ferina intentione di non uoler più in peccato cadere con isperanza & non disperatione Giesu discese dalle excelse spere & uenne in terra per redemptione de peccatori: pero chiedete adio perdono: & poi uiuestiro tucti io

Kalcagno fa oratione a dioper tucti

Come alla magdalena dolce idio
tu perdonasti gia & al publicano
a maria egyptiaca fusti pio
quando lasso issue mondano
se iluiuer nostro e stato stolto & rio

supplifea ilsangue tuo doue speriamo come alla maritana in galilea perdona ad noi come alla cananea Et come in su lacroce perdonasti aquel che da man dextra eran conficto & come Longin cieco alluminasti cosi illumina noi del gran delicto come lospirito alpadre accomandasti quando era in croce tanto derelicto ad te raccomandiamo a tucte lbore lanima nostra o uero creatore

Volgesi a san francesco & dice O padre mio noi tiuoglian pregare che prieghi idio ciaccepti in penitenza & uogliaci ipeccati perdonare & noi staremo a tua ubbidienza latua benedictione nonci negare poche dal modo habbia facto parteza dio cidia gratia aseguitar sua traccia & noi cirimettian nelle tuo braccia

San francesco fa oratione a dio & dice

Clemente & giusto idio apri lebraccia. raccepta lesmarrite pecorelle & da lor gratia affar quelche tipiaccia che ban lassate'leuse crudeli & felle & cosi signor mio con lieta faccia raccepterai queste alme meschinelle benediscigli idiotragli dipianto cosi nel nometuo do lor lamanto

Et uolto alloro san francesco dice Volete noi che Ibabito unuesta? Kalcagno risponde

Si padre sancto se te in pracere

San francelco

Lassate uoi ogni uoglia terresta Kalcagno risponde Si elprecepto tuo uoglian tenere San francesco dice

Frate agnolo dami epanni per costoro che bano agstato boggi si gran tesoro Hora gliueste colle cerimonie ordinarie: 82 poi dice loro que Ito exordio

Hor che uoi siate alla religione & morti almondo: starete contenti non dar mai luogo agnuna tentatione & nellamor di dio sempre feruenti lapace amate & lasancta unione charitatiui humili & patienti & se questo farete tucti quanti sarete della regola observanti Et alla uostra cella uenandrete & State in oration con puro core & con lamente uoi contemplerete lapassion del nostro saluatore

di tanto amor diumo uaccenderete charderete diquello a tucte lbore bora 10 uido lamia benedictione andate in pace & consolatione

Hora uno angiolo da licetia alppro Pentiti o peccator del tuo mal fare se uuoi come costor trouar merzede a tucti uuole idio ilciel donare & chiaramente questo ognun locrede suo trombetucto ildi odi trombare predication & exemple de fede & tantisancti per uostro sostegno e uostra guida su nellalto regno Finita lafesta di san Francesco quan,

do conuerti tre ladroni



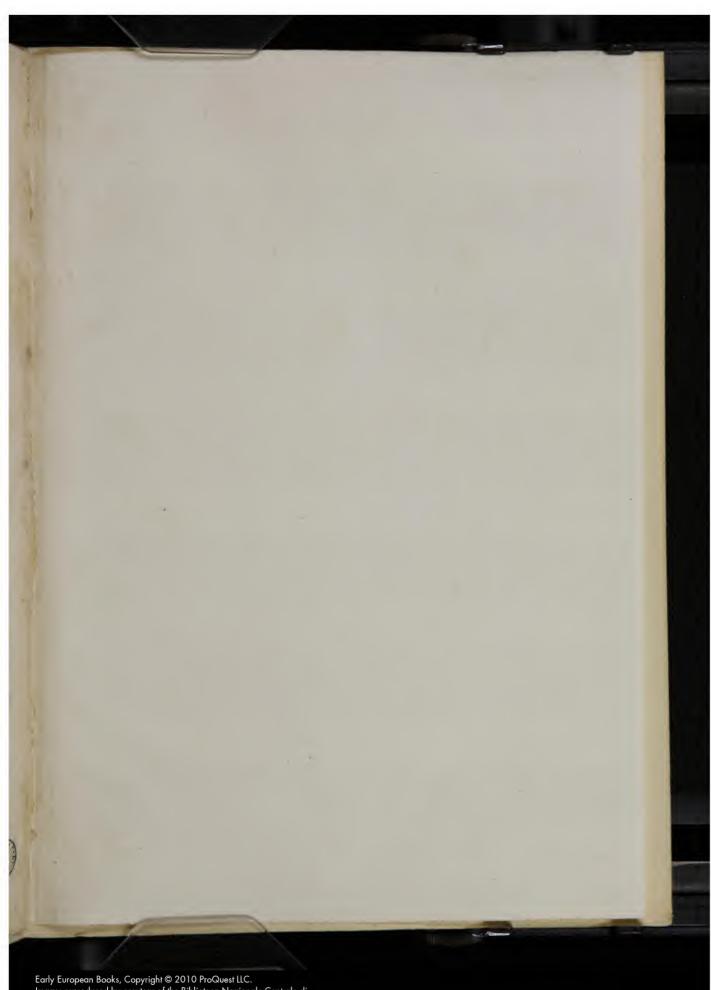

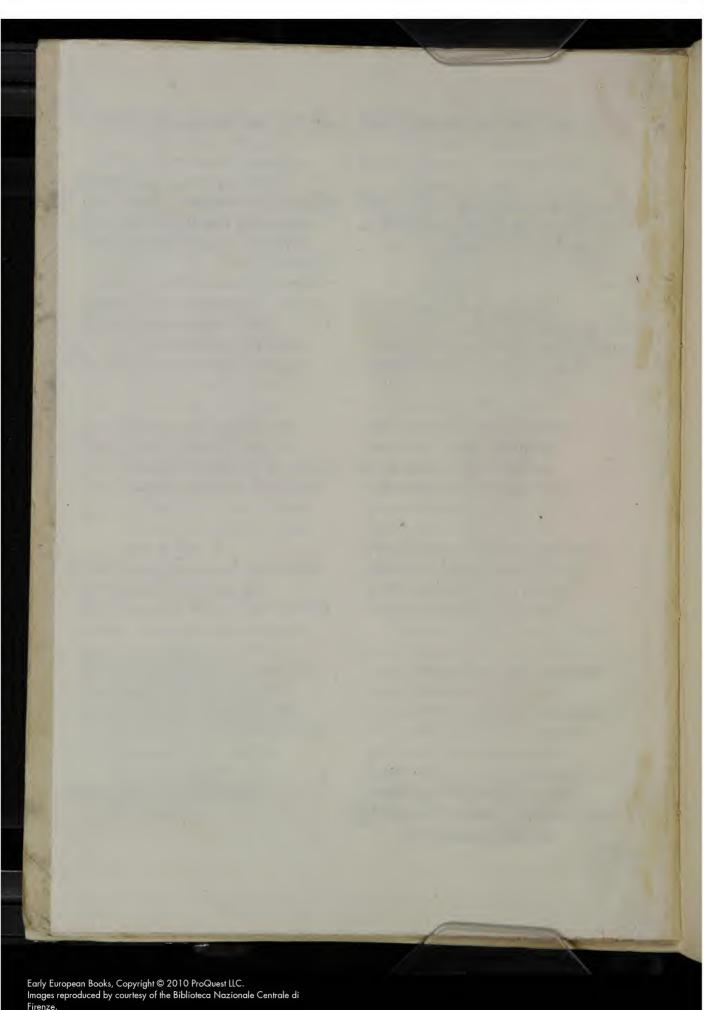



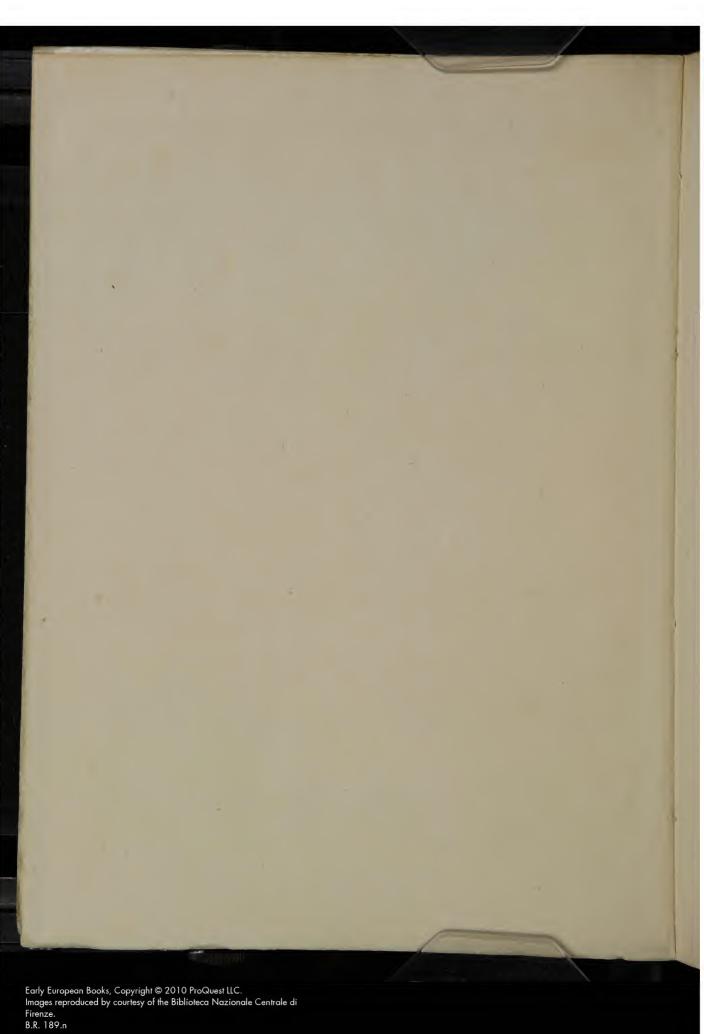

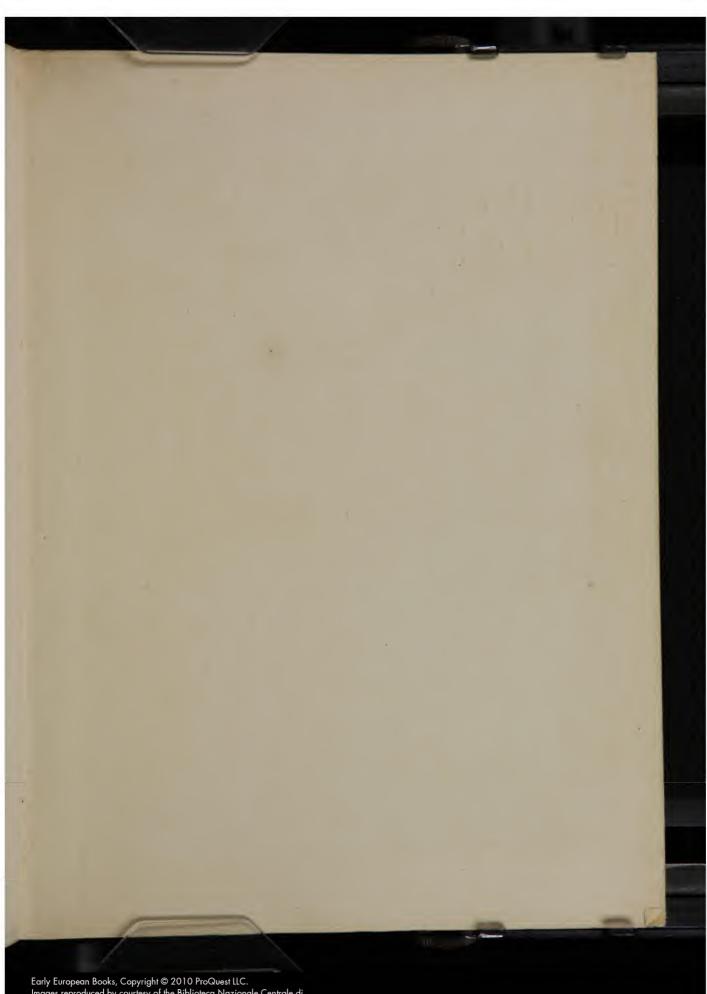